BlL1

teri,

# GIORNALE DI UDINE

POLITICO - QUOTIDIANO

Ufficiale pegli Atti giudiziari ed amministrativi della Provincia del Friuli.

See tutti i giorni, secattuati i fastivi — Costa per un suna satscipate italiane lire 32, per un somestre it. lire 46 per un trimestre it. lire 5 tanto pei Soci di Udina and per quelli della Provincia e del Regno; per gli sitri 8 some de aggiungersi le spese postali — I pagamenti si risevone solo sil'Ufficio del Giornale di Ildina in Casa Per

(ox-Caratti) Via Manuoni presso il Testro sociale N. 115 rosso il piano — Un numero separato scata centesimi 40, un encuero acretreto scatasimi 20. — La insersioni nella quarta pagina centesimi 25 per linea. — Non si ricevono lattere non affrancato, cò si restituiscono i manoscritti. Per gli annuoi giudiziarii esiste un contratto speciale.

Udine, 29 Ottobre

Il Comitato austriaco per l'armamento aveva deon di mantenere segreto il discorso proferito nel a sono dal barone de Benst; ma, a questi lumi fluna, il segreto in politica è una cosa troppo difide a conservarsi e anche in tale occasione il propoimento del Comitato fu inutile. Si sa dunque co che Beuit ha comunicato alla Commissione pir umamento onde vincere la sua ripugnanza a fisum l'effettivo dell'esercito a 800 m.la soldati. Dap aver constatato che in generale i rapporti dell'Augria con le altre Potenze sono amichavoli, egli ha dehiarato che essendo in prospettiva un confletto in la Prussia e la Francia (questa previsione è noamle, dopo le reiterate proteste pacifiche delle due pri interessate) l'Austria dav'essere forte abbasunza non solo per far rispettare la propria neutrae pris in, ma anche per poter, al caso, impedire che qualde altra potenza s' immischi nella lotta in favore di mo dei belligeranti. E quasi che gli sembrasse di aver chiarito abbastanza il proprio pensiero, il rinistro ha soggiunto che i Principati Danubiani son cangiati in un vero arsenale, alludendo con questo disto che il Governo di Pietroburgo ha scelto quelle gorincie come luogo di preparazione alle sue future istrapreso. E adunque evidente che gli armamenti eccessivi dell' Austria sono stabiliti allo scopo di pardivare l'ajuto che eventualmente la Russia inundesse di prestare alla Prussia in un conflitto tra questa e la Francia. In questo modo di interpretare le parole di Beust, ci conferma anche il tenore del linguaggio del Moniteur, il quale, priando appunto del discorso del diplomatico ausrisco nota che la cifra richiesta da questo si perfettamente in rapporto colla popolazione del-(Austria e col posto ch'essa tiene in Europa. Il proale ufficiale cerca bensi di attenuare il signifian di quella cifri elevata, facendo notare le tendans pacifiche del Gabinetto di Vienna e lo stato inamente sodd sfacente della situazione europea, anostanze codeste, dice il diario officiale, che danno d provvedimento un carattere puramente d'indole gaica. Ma l'importante si è che il Governo franes approva esplicitamente e francamente gli armamenti straordinari dell' Austria (che staranno in rapporto con la popolazione in tempo di guerra, ma fab- na lo stanno certo in tempo di pice) o lo fa al suo diario officiale, a con una sollecitudine alla quale si potrebbe dedurre che esistano delle armali intelligenze fra questi due Stati. Un' altra cua da osservarsi si è che mentre jeri il barene de Best diceva che i Principati Danubiani sono divenuti 22 vero arsenale, oggi il Moniteur du soir die 1 che comitato bulgaro a Bukarest continua ne' sani infighi e che le Potenze devono sorvegliarne le meno con vigitanza e soltecitudine. Ore il Comitato di Butirest non è che un agente del Gabinetto di Pietroborgo, il quale si vede contemporaneamente accasato dalla Francia e dall' Austria di tendenze atte turbare la pace di Europa. Queste circostanze ravvicinate fra loro, e il linguaggio del Constitutionnel che trova il momento attuale opportuno per parlare dei sentimenti di devozione alla patria che vivono in cgni francese e per inorgoglirsi di que' cittadini che condurranno i batteglioni della guardia mobilizzata alle frontiere nel caso che la guerra scoppiasae, depongono abbastanza altamente contro l'ottimismo invincibile di chi non crede possibile una prossima guerra. Il Gaulois può pure annuuziare che la Prussa si dispone a rispondere ai sentimenti di concilatione e di pace dimostrati del Governo francese legas (alludendo forse al discorso che il re di Prussia deve pronunciare il 4 novembre all'apertura del Parlamento prussiano e che viene caratterizzato fin d'ora come pacifico); il testo unito alla carta europea teste pubblicata a Parigi può hen osservare che la Francia non avendo paura di chicchessia, la guerra non sembra probabile; tutto questo non potrá svalorare le circostanze che noi siamo venuti accostande, per trarne quella illazione che dalla considera-

Procedimento della rivoluzione spagnuola.

zione combinata delle medesime risulta evidente.

A 11

Sellion.

pp. 1

La rivoluzione spagnuola procede più misurata e sicura di quello si potesse credere.
Le Giunte rivoluzionarie che assunsero il
Governo nelle diverse città capoluogo di Provincia, u quella di Madrid, che rese molti
servigi all'ordine pubblico in que' primi momenti del sollevamento, hanno dato la loro

rinunzia e rimesso ogni potere al Governo provvisorio, al quale ora obbedisce tutta la Spagna. Queste Giunte fecero tutte più o meno qualche atto arbitrario e quello ch'è peggio contradditorio ed a scapito dell'Autorità generale; come p. e. la diminuzione delle tarisse doganali, l'abolizione del dazio consumo, ed altri sissatti. Esse sforzarono così la mano al potere centrale e lo costrinsero ad abolire alcune imposte, per sostituirle, necessariamente, con altre. È il solito dei Governi rivoluzionarii, i quali vogliono guadagnare popolarità col togliere le imposte, sebbene aumentino le spese, per cui poco dopo bisogna restringere queste ed accrescere quelle. Ad ogni modo grandi atti di arbitrio non si commisero, e nemmeno disordiui. I gesuiti furono cacciati, ma è anche segno di temperauza che lo fossero senza nessuna rappresaglia contro cotesti autori della reazione. Un atto da deplorarsi è quello a cui venne il Governo d'inalzare d'un grado tutti i graduati militari, a premio per certa guisa del pronunciamento militare. Questa è pur troppo la lebbra spagnuola, che è un dissolvente dell'esercito e della disciplina. Non si vuole comprendere che accrescono cosi le tentazioni di voler salire per le vie irregolari e si preparano i mezzi di seduzione anche al despotismo. La marina da guerra diede un bell'esempio rifiutando queste indebite promozioni. Tra le singolarità di questo movimento democratico si fu quella di voler dare il titolo di duca al generale Dulce. Egli ebbe il buon senso di rifintare questo titolo. Un'altra singolarità si è che Prim e Serrano, per far conoscere le loro mire, accettarono una polemica nei giornali francesi, che li consigliavano ad agire chi in un modo, chi nell'altro. Dalle loro parole e da una circolare diplomatica, e da un manifesto testè pubblicato apparisce, che i capi attuali del Governo inclinano a fondare una Monarchia costituzionale circondata da istituzioni molto liberali; ma che rimettono il decidere ogni cosa alle Cortes Costituenti, elette con suffragio universale. Se queste si decidessero anche per la Repubblica federale, proposta da alcuni democratici, gli attuali governanti accetterebbero anche la Repubblica, sebbene mostrino di credere che tale non è l'inclinazione del popolo spagnuolo. I repubblicani alla loro volta hanno fatto una specie di compromesso, rimettendo ogni cosa alle Cortes Costituenti. Intanto si proclamavano tutte le libertà possibili. tutte le istituzioni più liberali che si possano immaginare. Una singolarità però. che mostra lo state dell'opinione pubblica nella Spagna, si è che il Governo usò di tutte le immaginabili precauzioni per proclamare tra queste libertà anche la libertà dei culti. Di ciò gli parve quasi di doversi scusare, mostrando che questa libertà doveva contribuire ad eccitare lo zelo cattolico. La maggioranza degli Spagnuoli, a quanto pare. non è ancora giunta a credere, che tra le libertà diverse la libertà di pregare Dio alla propria maniera è una delle prime, giacchè risguarda proprio la coscienza individuale in cosa che non può essere regolata nè dalla legge, ne dall'arbitrio altrui.

É opinione quasi generale, che sebbene alcuni repubblicani si sieno mostrati a Barcellona ed a Madrid, il popolo spagnuolo inchini alla Monarchia. Così, se le elezioni del suffragio universale saranno sincere, si reputa che le Cortes costituenti proclameranno la Monarchia Costituzionale con istituzioni liberali larghissime. Ma sarebbe tempo, che questo voto popolare s'interrogasse, che le elezioni si facessero e che venisse tolta ogni incertezza circa all'avvenire del paese. Finché dura il provvisorio, i partiti lavorano sotto-

mano e tendouo a turbare la presente concordia. I carlisti ed i borbonici non hanno altra speranza che nell'ajutare certe provincie dove serbano ancora aderenti. I repubblicani vorrebbero vincere la posizione cel far vedere la difficoltà di trovare un principe; il quale dovrebbe essere cattolico e non appartenere a quelle dinastie che reggono grandi Stati, la cui influenza potrebbe così estendersi sulla Spagna. Le candidature di principi delle case regnanti in Inghilterra, in Francia, in Italia si escludono da sè; uno dei soliti principi della Germania non sarebbe bene accetto; il re del Portogallo, per condurre la unione iberica, non è voluto dai Portoghesi, i quali non amano di perdere la loro nazionalità. Resta tra i proposti il principe Ferdinando padre del re Luigi di Portogallo. Finora sembra che la candidatura la più generalmente consigliata ed acconsentita sia quest'ultima, sicché non è improbabile che la si accetti e la si proponga. Il principe Ferdinando ha giá governato come reggente il Portogallo e si dimostrò leale nel suo liberalismo. Di più con questo principe resta impregiudicata la quistione dell'unione iberica, la quale col tempo potrebbe mostrarsi effettuabile e desiderabile.

Rimane ancora un dubbio, se il Governo provvisorio voglia proporre un plebiscito per decidere tra la Monarchia e la Repubblica; ma forse, per non urtare il partito democratico, lascierà che le Cortes Costituenti decidano la quistione. L' importante é di convocarle presto, perchè una situazione provvisoria come l'attuale potrebbe diventare pericolosa. Intanto i Governi europei si mostrano giá benevoli al Governo spagnuolo; e sembra che la Francia e l'Inghilterra procedano con sufficiente accordo a suo riguardo. Il nunzio pontificio rimase a Madrid per intrigare.

Fino dalle prime si presentano delle quistioni importanti, delle quali converrebbe affrettare la decisione. Di tali quistioni sono
quella della schiavitù nell' isola di Cuba,
e quella della rappresentanza delle colonie.
Mantenere più oltre la schiavitù è impossibile.
Non si può chiamarsi un Governo liberale e
democratico e mantenere questo delitto di
lesa umanità. Però, non potendo farsi l'abolizione della schiavitù con una guerra civile
ed una rivoluzione come agli Stati Uniti, sarà
forza venirci con qualche provvedimento simile a quello usato dall' Inghilterra nelle Antille:

Gli Inglesi ricomperarono dai proprietarii per 500 milioni gli schiavi, i quali soltanto gradatamente divennero liberi. Potrà la Spagna essere così generosa? D'altra parte, dacché la schiavitú non rimase più che nel Brasile e nelle colonie spagnuole, non devono aver calcolato i proprietari di schiavi di queste ultime, che giova ad essi l'accettare qualun-Innque transazione? Si parla di dichiarare liberi tutti i negri nascituri e di sottoporre gli adulti ad una specie di tutela, la quale grado grado si tramuterebbe in nna libertà assoluta. Nell' un modo, o nell' altro la quistione deve sciogliersi. Allorquando i democratici separatisti degli Stati Uniti vollero spezzare l'unità della patria ed accesero la guerra civile per mantenere l'orribile istituzione della schiavitù, alcuni, per evitare tanto danno, proponevano di cangiare la schiavitù in servitù della gleba, come un primo grado di emancipazione. Il consiglio non fu accettato e l'abolizione della schiavitù si fece istessamente, ma costando centinaja di migliaja di vite, miliardi di dollari e la pace interna della grande Repubblica per molti anni, oltre al disesto economico che si estese fino all' Europa. Vedano che non accada qualcosa di simile all' isola di Cuba. I coloni

comprendono che si deve venire all'emancipazione degli schiavi, ma vorrebbero che si facesse gradatamente.

AND MANAGES AND LONG AND MANAGES OF STREET STREET, THE LANGE OF THE PARTY OF THE LANGE OF THE PARTY OF THE LANGE OF THE LA

L'altra quistione è di accordare una maggiore libertà alle Colonie. Un governo libero non potrebbe fare altrimeati. Bisogna che la Spagna si decida; cioè che apra alle Colonie la rappresentanza nazionale, considerandole quale parte integrante dello Stato, o che segua l'esempio dell'Inghilterra, la quale accordò alle sue Colonie tanta libertà nel governo di sè stesse, che non sentono nessuna voglia di separarsi dalla madre patria.

La prontezza dell'esito del rivolgimento spagnuolo deve essere seguito da una pari prontezza nelle decisioni ulteriori, se si voglia evitare l'opera degli intrighi ed i dissensi inevitabili in una situazione incerta.

P. V.

#### PTABLEA

Firenze. La Gazzetta Ufficiale pubblica una circolare del ministero dei lavori pubblici (Direzione generale delle strada e acque) ai prefetti delle provincie del Regno sull'adempimento delle prescrizioni della legge 30 arosto 1868, che rende obbligatoria la costruzione delle strada compassi.

Dopo avere riassonto le principali disposizioni di quella importantissima legge, il ministro dice della sua Circolare:

dempimento della legge di cui è caso, verrà promovendo, è certamente indispensabile ed utilissimo serbare il massimo ordine ed eliminare ogni che di superfluo e di men che necessario. Se vi sono molte provincie nelle quali co lesta legge è destinata ad imprimere un vitale movimento ed a provvedere ad un bisogno di prim' ordine, avvene pure non poche per le quali apparisce assai meno necessaria, ed in taluni Comuni anzi non troverà oggetto di applica-

· Sarebbe inutile insistere presso codesti municipi per l'adempimento delle cose di semplice formalità con quello stesso interessamento che sarà da porre alla esecuzione della parte sostanziale della legge: importa perció a questo Ministero conoscera a quali circondari ed a quali comuni debbansi principalmente rivolgere le cure del Governo, affinché nell' interesse generale sia soddisfatto all' intento che dettava la legge; e quindi lo scrivente prega i signori prefetti a voler fargli tantosto una relazione sulla viabilità de circondari e dei comuni delle rispettive provincie, indicando specialmente quelli che non possono considerarsi compresi dallo spirito della lagge, e quegli altri nei quali dovrà più particolarmente mettersi ad effetto. In codesto giudizio i signori prefetti saranno guidati più specialmente dalla pratica conoscenza del territorio in cui esercitano l'autorità loro, dalla facilità di assumere notizie molteplici e sicure, ed anche dall' esame degli elenchi della classificazione generale, dai quali apparisce se le singole strade sieno praticabili e più o meno sistemate.

Prego inoltre i signori prefetti di procurarsi con la maggiore sollecitudine possibile dai sindaci di tutti i comuni della provincia la notizie delle distanze itinerarie intercomunuli indicate nella scheda, di cui si uniscono alla presente un numero sufficiente di copie, perchè, completate negli uffici comunali coll'apporvi tutte le notizie in essa scheda indicate, e viste dal genio civile e dai prefetti, che, accadendo, vi apporranno posteriormenta le loro osservazioni, mi sicno poi trasmesse unite provincia per provincia.

#### 松岭生民山路和

Austria. Corre voce Vienos che la maggioranza del gabinetto cisleitano è pronunziato contro
la possibilità di concedere alla Beemia un au ono
mia uguale à quella dell'Ungheria. Il governo sarebbe stato colpito dalla considerazione che una simile corcessione spezzerebbe l'equilibrio assicurato
dal dualismo. Se, como ciò è verosimile, il gabinetto
cisleitano adotta que la idea, bisogna attendarsi ad
un aumento de tensione fra Vienna e Praga.

Per ciò che riguarda la Gallizia, essa sarebbe alla rigina di rompero il buna accordo esistente col go-verno centrami

La Gazz. di Vienna pubblicò un'ordinanza che divide la Gallizia in otto dipartimenti i di cui capi potranno, in certi casi, corrispondere direttamente col ministero di Vienna.

Sono ben altro che cessate. La Gazzetta di Mosca pubblica in propesito una notizia che farebbe credere il governo prussiano non estraneo all'agitazione degli Czechi. Sarebbe per pubblicarsi nella stessa Berlino un foglio nella lingua czeca, redatto da un tale noto per la parte presa nei torbidi di Boemia. Il foglio rasso dice scherzando, che sarebbe curioso il vedere Berlino diventare la succursale di Pragaj: e aggiunge che sarebbe anche piu curioso che il foglio czeco, combattendo l'Austria sotto l'egida prussiana, facesse propaganda fra i sudditi czechi, che son pure molto numerosi negli Stati dei Re di Prussia e di Sassonia.

- Alla camera dei deputati, il ministro della giustizia rispose nel seguente modo ad un attacco dell'ab. Greuter contro le leggi fondamentali dello Stato, contro le leggi sulle confessioni e contro l'ordinanza esecutiva: Le leggi fondamentali dello Stato sono obbligatorie per ogni cittadino dello Stato. Il governo, stanco di una lotta costante, ha intenzione di appigliarsi a mezzi che valgano a porre termine a questa lotta. Il ministro accennò ai vescovi che rimettono senza difficoltà gli atti del tribunale matrimoniale, senza ritenere offesa con ciò la loro coscienza cattolica. I curati (disse) debbano tener le matricole solamente quali impiegati dello Stato. . Il ministro dell' interno dichiarò, che le ordinanze esecutive furono provocate soltanto dall' istruzione dei vescovi, e che sinch' egli sarà in carica farà il dover suo contro qualunque resistenza.

Ungheria. La Camera dei deputati, continuando a discutere i principii fondamentali del regolamento di procedura civile, si occupò del 6º punto, relativo alla giurisdizione matrimoniale ecclesiastica. La Commissione proponeva di abolire i tribunali ecclesiastici; la sezione centrale invece opinava per la loro provvisoria conservazione. Koloman Tisza ne propugnò l'abolizione, e chiese che venisse presentata una legge sul matrimonio civile. Francesco Deàk difese la proposta della sezione centrale, e la medesima venne approvata con gran maggioranza, dopo lunga discussione.

Ah! Deak, Deak! Anche la geonciliazione poi debbe avere de' limiti!

Francia. In una corrispondenza parigina dell' Italia si legge:

Don Carlos, il pretendente comincia a far scaipore nella Società parigina, e, cosa piccante i il Gaulois che in questi ultimi giorni fu considerato e celebrato come il Monitore di Prim e di Serranno, oggi il Gaulois fa delle significantissime moine al candidato borbonico. Sarebbe un voltafaccia contro il governo provvisorio? o i capi della rivoluzione sono seco lui d'accordo in questa gherminella? Mistero che a me non spetta di penetrare, ma che desta non poche apprensioni.

- In un altro carteggio da Parigi, pure dell'Italie, è detto:

Ho buonissime ragioni per credere che l'infante Don Carlos che si la chiamare Carlo VII, non tarderà molto ad entrare in campagna. Capitanerà in persona la spedizione, e si prevede che da qui a otto giorni la guerra civile sarà cominciata.

notizia che, se vera, sarebbe gravissima. Si tratta, essa dice, d'una società costituitasi nel granducato d'Assia Darmstad il cui scopo è di ottenere al più presto possibile la riunione alla confederazione del Nord di tutti gli Stati della Germania del Sud, e in particolare del ducato d'Assia-Darmstad. Gli statuti furono debitamenta approvati, e pubblicati ultimamente nei giornali tedeschi.

Prussia. Troviamo nel Gaulois:

Sembra che il governo prussiano abbia fatto comperare tutti i cuoi offerti alla gran fiera annuale di Lipsia.

Questi cuoi devono essere trasformati in stivali per la truppa nel più breve spazio di tempo possibile.

— L'International dice che a Carlsruhe il re Guglielmo doveva pronunziare un discorso annessionista, ma se ne è astenuto dietro istanza del conte Bismark.

semi-nificiale di Copenaghen, respinge energicamente l'asserzione della Gazzetta della Croce, che lo Sleswig appartiene alla confederazione della Germania del Nord e che spetterebbe e questa l'approvazione di un' eventuale retrocessione.

tionale che tutte le smentite date degli organi ufficiali ed ufficiosi di Francia e del Belgio non arrivano persuadere il pubblico della non esistenza d'un trattato segreto tra la corte delle Tuillerie a quella dell'Aja. Si persiste sempre a credere che il trattato di cui si tratta potrebbe bene ricevere da qui a qualche tempo una splendida pubblicità.

Spagna. Un nuovo pretendente alla corona di Spagna, è, dicono, sulla linea; un pretendente a dir vero abbastanza comico. Egli è il figlio dell'imperator del Marocco, il giovane e conosciutissimo Muleybel Hazum. Il suo augusto padre si diresse al governo l'avisoro dichiarando che alla sua famiglia non si-

puguerebbe seder sul trono d'Isabella, e che i voti delle popolazioni curopes erano curtamente volti all'Africa-

- Un dispeccio dall'Avana, ricevuto per la via della fune sotto marina, annunzia che una commissione di cinque membri, scelti dai piantatori nello famiglio piu influenti dell'isola di Cuba, s'è imbarcata per l'Europa, affine di intendersi col Governo provvisorio apagnuolo interno alla miglior linea di condetta da adettarsi nello circostanzo attuali.

I proprietarii di Cuba accettano in principio l'emancipazione dei neri. Essi vi si sono apparecchiati
da gran tempo diminuendo il numero della braccia
che essi impiegano e sostituendo potenti macchine
costituite per lo p.ù da fabbricatori francosi. Ma essi
domandano che si operi l'affrancamento per gradi,
con degli intervalli molto lontani, per impediro una
crisi che sonza vantaggiare nessuno canserebbe grandi
dispatri.

Rumenta. Un dispaccio da Bucarest, riassunto della Stefani, è così concepito:

Si continuano a reclutare nomini e ad organizzare delle bande armate in vista d'una nuova invasione della Bulgaria. I comitati funzionano sempre ed hanno anzi presa una nuova attività, dopoche vi si d'mischiato un elemento nuovo, l'elemento garibaldino, rappresentato qui da un certo colonnello Bideschini, cognato di Menotti Garibaldi, il quale attende apparentemente al Commercio dei vetrami, ma in realtà, secondo la pubblica opinione, s'occupa di tutt' altre cose.

Turchia. Si hanno finalmente informazioni sulla famosa congiura contro la vita del Sultano. Sembra che tutto si limiti ad una chiacchera da tavola. La conversazione s'aggirava sulle mosche avvelenate. Uno degli accusati avrebbe espresso il desiderio che una di tali mosche entrasse nell'orecchio del Sultano. La cosa sembra volgere al comico. Quanto alle carte sequestrate e che si dicevano assai compromettenti, non conterrebbero nulla di più serio delle parole attribuite ad uno degli accusati.

Grecia. Alcuni dispacci asseriscono che le famiglie cretesi che si arano rifugiate in Grecia, onde sfuggire i pericoli della guerra, fanno ora ritorno alle loro case. Il risultato delle cifre ufficiali raccolte nei porti greci, sopra il rimpatrio dei cretesi, fa ammontare a 779 il numero di quelli che sonosi imbarcati nello spazio di tre mesi. Da un'altra statistica poi rileviamo che il totale degli emigrati in Grecia al principio di quest'anno ascende a 60,000. Due pareri contrari si combattono in Atene circa il rimpatrio degli emigrati; i comitati si sforzano di ritenerli, mentre il Governo al contrario desidera di rimandarli per non aver più a suo carico il lore mantenimento.

## CRONACA URBANA E PROVINCIALE FATTI VARII

Sui riordinamento della Scuola

Teenica Comunale.

LETTERA

al signor Conte Giovanni Gropplero Sindaco di Udine-

Il Consiglio Comunale, nella tornata di mercoledi, ha sancito col suo voto una proposta del Municipio che concerne il riordinamento della nostra Scuola Ternica. E da tale fatto io prendo le mosse per parlarti di essa Scuola, e per raccomandare a Te, primo magistrato cittadino, un riordinamento tale da soddisfare al bisogno ed insieme alla pubblica opinione. No importa se il riordinamento in discorso sarà provvisorio... Già di stabile c'è poce nel mondo, e più poco ancora nelle leggi sull'istruzione del Regno d'Italia!

Ma prima devo chiedere scusa (non a Te, amico cortese, bensì al rispettabile pubblico de' Lettori) se scrivendoti, uso quel linguaggio confidenziale che sempre servì alla conversazione tra noi. Vedi; dopo l'abuso cotanto che se ne fa nella corrispondenza degli Ufficio regii, comunali ecc. ecc., il trattarti da Signoria illustrissima mi porrebbe nella condizione (pei riguardi dovuti alla terza persona) di dirti le cose a mezzo, mentre ho in pensiero di dirtele schiette schiette, anche perchè qualcuno altro le capisca, oltre l'onorevole Sindaco di Udine.

Tra una o due settimane dunque il Municipio dovrà riordinare la Scuola Tecnica? Io non ignoro come il Municipio ci abbia pensato, e sul serio, al da farsi: io so come la Commissione civica, presieduta dal bravo Cav. Peteani, abbia, come suol dirsi, preparata la pasta. Tuttavia, poiche sarebbe sconvenevole che il riordinamento in progetto non riuscisse a porre l'ordine nella suddetta Scuola, e soltanto avesse di mira una parte de' bisogni, non sarà male che io dica a Te, quali sarebbero, a mio avviso e secondo l'avviso di molti, questi bisogni.

Ne parlerò a lungo su quanto il Municipio ed il Consiglio comunale hanno deliberato di fare. La è cosa che va da sè. Difatti, se pel rinato amor del sapere, o per non saper fare altro di bene (come sarebbe a mo' d'esempio, piantar cavoli nel paterno orto, ovvero seguire il mestiere del Crespino), o per paura del latino e del greco, giovanetti in numero stragrando accorrono alla Scuola Tecnica, chiaro è che il Municipio deve provvedere più ampii lucali per quella Scuola, e provvederla di maestri. E siftatta, parte del riordinamento, ch'è materiale, gioverà

eziandio all'altra parte ch' è diduttica. Como mai un maestro, o professoro che s'abbia a dirla, potrebbo insegnaro con efficacia qualsiasi anche piccola parte degli elementi dello scibile a sessanta e persino settanta alunni, tutti raccolti in una stanza? Como accertarsi del loro profitto? como ajutarli con frequenti interrogazioni a capire quando loro egli spiega? Attendere a dieci, a quindici, a venti, vada : ma oltro i quaranta e i cinquanta la cosa riesca difficulissima. Altro avviene nello Unniversità e negli Istituti di atudii superiori, ed altro nello scuole di fanciulti e di adolescenti. Quindi lodo il riordinamento in quanto risguarda la nomina di due maestri, per la quale nomina si avranno classi parafelle, e quindi no numero conveniente di alunni per ciaschedana classe.

Ma, oltre due maestri, il Municipio si propone di dare alla Scuola Tecnica un Direttore, non obbligato all' insegnamento. E su ciò mi permetterai che io esterni un' opinione diversa da quella della Giunta e della Commissione civica sullodata. Il Direttore abbia uno scarso numero di ore di lezione, ma insegni, ma si consideri come il primo tra eguali, e non una linea di più. Direttori unicamente burocratici, non fanno per solito buona prova; come non è possibile che uno faccia da direttore e attenda ad insegnare per quindici o dieciotto ore per settimana. Il posto di direttore poi (secondo il buon senso, troppo spesso contrariato dal favoritismo) dovrebbe nelle scuole inferiori spettare sempre ad un maestro anziane, che sappia meritare stima ed affetto dagli alunni, e tenere unita in buona armonia la famiglia degli inseguanti. E lo sai bene, la nostra Scuola Tecnica abbisogna di siffatta armonia, perchè negli ultimi due anni troppi e pubblici furono i dissensi tra alcuni di que' maestri, cioè tra l'elemento vecchio, e l'elemento giovano. E si che (quand' anche non fosse da insegnarsi nelle Scuole il Galateo qual materia d'obbligo, come vorrebbe il signor Valentino Galvani Consigliere provinciale), dietro una lieve considerazione que' due partiti scolastici avrebbero dovato imparare (non che insegnare) il mutuo rispetto. E questa considerazione si à che l'elemento giovane fra pochissimi anni sarà diventato elemento vecchio, e non vorrebbs per fermo rimbrotti ed accuse di ignoranza. Di più in quasi tutti quelli che insegnano, qualche difetto c'è, o di scienza o di metodo o di pazienza. Dunque pace, e mutuo rispetto. Chi poi sovrastà alla Scuole, non dovrebba mai incoraggiare la petulanza di quelli che non di rado accusano i colleghi per farsi sredere migliori di essi.

Ma, riguardo alla nostra Scuola Tecnica il promesso riordinamento, anche sotto questo aspetto, gioverà al buon ordine e al decoro degli insegnanti; nè più si vedranno sulle muraglie della Città brutti aegni col carbone, che palesino l'avversione degli scolaretti verso qualche maestro. Però tutto non istà in ciò. Il riordinamento completo e didattico aspettasi dalla Legge.

Sul quale argomento io Ti esterno il voto di molti e molti padri di famiglia, i quali si lagnano dal soverchio che si vuole far apprendere ai loro figliuoletti. E dicono: un po' di tutto, e niente di bene; cognizioni antecipate che ingombrano la testa, e che assai poco educano l' intelletto. Elementi nella Scuola Tecnica, imparati e disimparati in due o tre mesi, e poi altri elementi in età più matura. Così (soggiungono questi papà savii), così non si avranno mai nomini veramente istruiti, e sopratutto non si avranno cittadini.

Tali lamentanze (un pochino anche promosse dalle repulsione avvenute negli esami dell' anno ultimo) non sono, come diciamo noi giornalisti, senza fondamento. Difatti tanti studi ad un tempo non sono facili ad un giovinetto anche d'ingegno distinto; sono poi impossibili pei mediocri. Da ciò essenzialmente, e più che dalla qualità degli insegnanti, gli scarsi frutti.

Ma il Municipio (Tu risponderai) che può fare su ciò ? Può esso permettere forse la violizione delle leggi scolastiche? — Nò, bensi può il Municipio unirsi ad altri Municipi, ed esporre alle Autorità scolastiche il desiderio comune che l'insegnamento anche delle Scuola Tecniche venga semplificato. Lingua italiana (e non filosofia grammaticale) studiata sui classici e con frequenti esercizi di composizione, un po' d'aritmetica, date storiche e nomi geografici per esercizio di memoria, la calligrafia u il disegno; ecco quanto dovrebbesi insegnare nella Scuola Tecnica.

Gli elementi d'algebra, di geometria, di contabilità e le cosidette scienze naturali sono troppo lusso, ed è un lusso il balbettare qualche regola a di grammatica o qualche parola francese quando il giovinetto non sa comporre un solo periodo con giusta ortografia e sintassi nella lingua materna. Ciò il Municipio dovrebbe esporre francamente al Governo, la sciando pure che Ispettori, Provveditori ed altri eroi dell' elemento nuovo affermino il contrario. Io, su ciò, sio con l'elemento vecchio, a costo che mi diciono stagionatore ed avversario del progresso.

Le quali cose ho voluto dirti pubblicamento, dacchè il Comune ha da aggiungere una nuova spesa alle molte già sostenute a vantaggio della Scuola Tecnica. Io lodo la Giunta per la proposta votata mercoledì nel Consiglio comunale, e spero che il riordinamento materiale della scuola Tecnica le sarà utile; ma, ripeto, essa abbisogna anche di un riordinamento didattico. Ad ogni modo, va bene che il Municipio tenga conto delle reali condizioni dell' insegnamento nello scuole da lui dipendenti, per giudicare con retto criterio insegnanti, metodi e allievi, como anche per farsi presso il Gaverno interprete dei pubblici desiderii in argomento così vitale per la rigenerazione morale del nostro prese.

Perdona alla lunga mia cicalata, e credimi Udine, 29 ottobre

Tuo aff.o

C. GIUSSANL

Un' Interessante dibattimento fa tenuto in questi giorni presso il nostro Telbumio Provinciale. Si trattava del crimino di attentato omicidio, imputato al signor Giacomo Giordani di Madan. Cotosto signora un giorao dell' Ottobro 1867 stava nel suo negozio, allorche certo dietro Colognello gli rivolse parole offensive per la fama di sua padre. Mosso da uno adegno troppo naturale in simile, caso il signor Giordani si slanciò sull' offensora il quale si diade alla fuga. Un momento dopo fu sentito un colpo di pistola. Il Colonnello asserisce di aver visto, nella fuga, il Giordani rivolgergli contro un rewelwer dal quale vuole uscito il colpo. Il Gior. dani asserisce, al contrario, che uscendo con impeto dalla bottega per inseguiro l' offensore, sbatte colle giubba nello stipite, e l' urto fece esplodere il re. wolwar che appunto teneva in tasca.

La condizione di fatto, la quale così esposta si presenta piuttosto semplice per la stessa contraddi. zione delle parti, viene poi complicata dalle deposi. zioni testimoniali, dalle perizie e da altre circostanze che qui non possismo accennare in esteso, e troto meno compendiare. Certo è che ci voleva veramente tutto il fine ingegno e l'acume pratico degli onote. voli sostenitori dell' accusa e della difesa per uscise con onore da tale avviluppato e minuto congeguo di fatti; e ci voleva la loro facile e spontanea paroli per farlo ampiamente a compiutamente durante 4 ore di discussione senza stancare 4 attenzione della Corte e del numeroso pubblico che assisteva al dibattimento. Quando diremo che l'accusa era soste. nuta dal Procuratore di Stato signor Casagrande, e che la difesa era confidata all' Avv. Malisani, avremo detto abbastanza per rendere inutile ogni nostra ul. teriore parola di elogio. Aggiungeremo invece che al dibattimento presiedette quell' integerrimo migistrato che a il Consigliere Albricci, il quale sa compiere il suo alto ufficio con la più stretta imparzia. lità, e in modo da accontentare i più esigenti.

Oggi al tocco sarà pronunziata la sentenza. Na terremo informati i lettori.

Il vuotamento delle vasche orinarie ha certamente compito un progresso notevole coll'iniro. duzione del sistema inodoro. Tuttavia l'operazione non è divenuta per questo abbastanza poetica per consigliare a farla in pien giorno, e nelle ore in cui la città è più frequentata. Prima di tutto non è decisamente la più bella cosa del mondo il vedera una pompa, del cui movimento si conoscono i risultati, funzionare nei punti più centrici della città, alla luce del sole, con la massima disinvoltura; e poi il sistema è detto inodoro, ma anche qui bisogne fare la sua distinzione ... aila larga è inodoro, ma ogni poco che t'avvicini, il tuo naso non tarda a segnalare la presenza nell'atmosfera di vapori eterogenei. La quali cose considerate, a lasciando di proseguire. in un argomento che la stagione permette, ma la creanza proibisce di trattare troppo diffusamente, invochizmo un provvedimento che stabilisca nelle ore notturne la vuotatura in parola.

Sarebbe necessario che, appressimandosi l'inverno, le guardie municipali notassero più attentamente le molte grondaje rotte che durante le pioggie lasciano cader l'acqua a diluvio sui marciapiedi e obbligano a camminare nelle pozzanghere, piuttostoche restare i inondati dall'alto.

Cominciando la stagione delle pioggie, e quindi delle nevi, se non viene provveduto in tempo, per tutto l'inverno durerà l'inconveniente.

Abbondanza d'oito. Il Municipio idi Massafra, terra d'Otranto, comunica che quest'anno può dare al Commercio più di 40,000 quintali d'olio; e che moltissimi proprietarii han pensiero di vendere il frutto degli ulivi, stante la grandissima quantità di essi e la scarsezza degli stabilimenti di triturazione.

In signora Rattazzi, sta lavorando in quella capitali intorno a un nuovo romanzo di prossima pubblica zione a della più fiorita attualità. Attualissimo ni il titolo così concepito Si j'étais Reine! state a ve dere, che all'ex principessa di Solms viene la tentazione di farsi pretendente alla corona di Isabella II! Avviso agli spagnuoli per le accoglienze!!

#### ATTI UFFICIALI

N. 18233.

R. PREFETTURA DELLA PROVINCIA DEL FRIULI A V V I S O D' A S T A

Si rende noto al Pubblico che in seguito all'accento tenutosi addi 23 corrente ottobre, l'appari delle opere di ricostruzione del Ponte in pietra sull'a Roggia del Villaggio di Gleris lungo la via nazionali da Casarsa a Portogruero e di regolazione di relativi accessi stradali, venno deliberato al prezzo di lire 12796: 51, e che su questo prezzo fu in tempo uli le, cioè prima della scadenza dei fatali, fatta un'offerti non minoro del ventesimo, la quale ridusse il sovra indicato prezzo alla somma di lire 11500, undicimila cinquecento.

Su tale nuovo prezzo di lire 11500 si terrà un ulteriore incanto in questo Ufficio di Prefettura alla ore 11 antimeridiane del giorno 12 novembre 1868. Ogni offerta di ribasso non potrà esser minore di un millesimo.

Per le altre condizioni restano ferme quelle contenute nel progetto e nell'antecedente Avviso d'asti 5 ottobre corr. N. 18233.

Udine, 29 ottobre 1868. Il Segretario Capo RODOLFI-

dificaz soffitto bella f vetri d luce st più ac giornal deputat giacché visa in rati, m che sal modo. Parl fatte al sinstici. pár l' ír

EEDZa

l'and

certif

DOD :

vi pos

cazion

l' appa

sopra

stra va

del Mi

preside

la qua

gli one

Fi

già min
speciali
ne, il si
fu attua
a dire
prezzo,
porrebbe
concreta
gli inter
goziati i
e Si cri
del trasi
mercio.
18 mila
garne 2
tamento

ha part

lire- I lo
culazione
Si atte
fissare il
a Napoli
mese futi
Napoli, te
onde cori
una speci
nell' ultim

torio Em

Posso
in giro da
da conserva
mento. L
Egli si pi
aver fatto
suo voto.
si presente
di legge, f
amministra
dell' osercit

rio, materia
occupata la
Una son
in Sicilia,
si è coalizz
principio d
naizare que
pano mani
e si aggiun
per sostene
questo fatto
tito della I

questo fatto
tilo della I
si assomigli:
de' regionis:
zione solita
da una vera
Facendov.

Facendovi tano vi ho ma avendo N. 55026 - 17092 Div. IV. REGNO D'ITALIA

0 [4

1 11 9

omi-

 $M_{\Delta}$ 

1867

Colon.

SUF

| <del>|</del> | 13

ensore

sce di

Jatro

 $\mathbf{n}_{\mathrm{PC},0}$ 

Gier.

Colla

il re.

.3 St

addı.

spasi-

SZDE

table F

Deble ,

lâcire |

no di

parola .

Soste.

de, e

e che

Щ\$д}-

. Ne

ntro-

i, alia i

e, ia-

riod i

anno

o di

51**001** 

);1C

Ve

nni.

oute

fferti

dier

31.4

TO U.

 $C^{(1)}$ 

2511

ute 🕽

pl of

#### Ministero delle Finanze

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Si d elevata di recente la questione, sa fosse reclare la pratica invalsa presso varie Agenzie del Tesoro di accettare, senza la marca da bollo di conteimi 50, i certificati di vita e di domicilio pel paganento delle pensioni che superino la lire 500 ma on giungano a lire 501.

Questo Ministero riconoscendo come a siffatta praica si opponga il letterale disposte del N. 26 art. 1 della Legge sul bollo del 14 luglio 1866 N. 3122 lova necessario dichiarare al aignori Agenti, Sindaci. Notarii certificatori, e ad ogni altra Autorità cui petti, che la marca de bollo dovrà sempre apporsi senza eccezione sui certificati di vita a di domicilio cel pagamento di qualnoque pensione che ecceda l'annua somma di lire 500, od avverte come per i certificati rilasciati ed ammessi a pagamento fin qui non sarà tenuto conto delle incorse contravvenzioni. Firanze 17 ottobre 1868.

Per il Ministro T. ALFURNO.

#### CORRIERE DEL MATTINO

#### (Nostra corrispondenza;).

Firenze, 29 ottobre.

(K) Sono stato a visitare la sala dei Cinquecento e vi posso dire che i lavori sono ultimati. Le modificazioni principali sono queste: L'emiciclo con tutto l'apparato dei banchi, ha dovuto fare un mezzo giro sopra sè stesso, vale a dire dove prima era la Destra vanno a collocarsi ora i banchi dil presidente e del Ministero, e il posto lasciato dal Ministero e dal presidente sarà occupato d'ora innanzi dalla Sinistra; la qual cosa darà origine a più d'un frizzo quando gli onorevoli si ritroveranno alla capitale. L'altra modificazione consiste nell'avero rimosso dall' indorato soffitto tre delle grandi tavole dipinte che vi facevano bella figura, sostituendovi tre immense lanterne a vetri diacciati d'onde verranno nella sala torre, ti di luce sulla testa ai deputati. Dicono che la nuova e più acconcia disposizione dell' Aula permetterà ai giornalisti d'intendere un po' di più i discorsi, e si deputati d'intendersi un po' meglio fra di loro; gircchè la sala non è ora, come per l'innanzi, dirisa in due da un assito che arriva a metà delle pareti, ma bensì da una vera parete in legno e cristallo che sale fino al soffitto. Non è grandioso, ma com-

Parlasi nuovamente di offerte che sarebbero state fatte al Governo per una operazione sui beni ecclegistici. Esse sarebbero venute da capitalisti inglesi, tér l'intermediario della Banca anglo italiana, in cui ha parte principale quel sig. James Hudson, che fu già ministro britannico in Italia. Meno le condizioni speciali dipendenti dall' indole diversa dell' operazione, il sistema proposto sarebbe analogo a quello che in attuato pei beni demaniali dal ministro Sella; vale a dire che la Società assuntrice anticiperebbe il prezzo, e si varrebbe dei fondi che successivamente perebbe in vendita per ammortare la anticipazione concretata sotto forma di obbligazioni e per servire gli interessi del capitale impegnato. Ma finora i negoziati non sarebbero formalmente istituiti.

Si critica molto il ministro Broglio per l'affare del traslocamento del ministero di agricoltura e commercio. Oggi esso è in luogo centralissimo, e costa 18 mila lire d'affitto annuo; il ministro per non pagarne 2 mila di più, ne ha spese 150 mila di adottamento in una casa in fondo alla città, in via Vittorio Emanuele e pagherà una pigione di 22 mila lire- I locali saranno meglio distribuiti, ma la speculazione non fu certo delle migliori.

Si attende qui il ritorno dell' on. Menabrea, per fissare il giorno in cui i principi reali si recheranno a Napoli : e credesi che ciò avverrà ai primi del mesa futuro. Il principe Umberto si stabilirebbe a Napoli, tenendovi corte per buona parte dell'anno, onde corrispondere ad un voto dell' on. Rudini, e a una specie di necessità da lui messa in rilievo, anco nell'oltima sua gita a Firenze.

Posso dirvi che è pienamente falsa la voce messa ia giro dai giornali che il ministro Menabrea intendi conservarsi al potere anche i dispetto del Parlamento. Le intenzioni del Menabrea non son tali. Egli si presenterà al Parlamento, colla coscienza di ater fatto il proprio dovere, e chinerà il capo al suo voto. Frattanto posso assicurarvi che il Ministero si presenterà al Parlamento con importanti progetti di legge, fra i quali vi noterò il riordinamento della amministrazione provinciale e centrale, riordinamento dell' esercito, della marina e riordinamento giudiziario, materia importantissima come vedete a tenere

occupata la Camera per molti mesi. Una sorda agitazione si vu manifestando di nuovo in Sicilia, dove il partito separatista ed antitaliano si è coalizzato coi repubblicani per proclamare il principio dell'autonomia. Oramai si cerca di far inpalzare questa bandiera a viso scoperto 'e si stampano manifesti in cui sta scritto: Viva l'autonomia, si aggrunge che i partigiani di essa hanno i mezzi fer sostenerla. La Gazzetta d'Italia trae partito da questo fatto per lanciare una nuova freccia al partito della Permanente di Torino, dicendo che esso si assomiglia e si collega perfettamente con quello de regionisti di Palermo. In tutto ciò v'è l'esagerazione solita del giornale fiorentino, che è termentate

da una vera torino-fobia. Facendovi cenno del nuovo regolamento universitimo vi ho detto che in esso si notavano molti difetti; ma avendo voluto da me atesso rilevare questi di-

fetti, vi ho trovate anche della buone disposizioni. Fri lo misuro più acconcio devo mettere quella che rende assolutamento obbligatoria la frequenza delle lezioni, u quell'altra opportunissima misura, la quale riguarda to associazioni tra gli atudenti che m formano in certe date occasioni nelle Università. Le noie che le scolaresche arrecarone al Governo negli anni passati si eviteranno d'ora innanzi, o almono il regolamento non le aiuterà in alcun modo.

L'affare Maestri non è ancora definite, ma so che : si ata preparando un accomodamento che gli ronda possibile il ritornare con onoro al suo posto.

- Avendovi telegrafato alla signora Rossini per avere notizia della salute del grande compositore ebbe questa risposta:

Rossini très souffrant, Nelaton, visité ce matin, faiblesse, craintes sérieuses!

- L' Univers, in un articolo sottoscritto Veuillot, consiglia D. Carlos a chiamaro alle armi i suoi partigiani, affermando esser quella la sola via che possa aprirli la via di Madrid. Un po' di guerra civile consolerebbe il foglio religioso nei suoi dolori.

- La Germania, che fino ad ura era pressoché intieramente tributaria agli stranieri specialmente nell' industria delle corezze di ferro, d' ora innanzi costruirà tutto il suo materiale marittimo nelle fonderie di Kupp e Borsig e nei cantieri di Heppens.

- Secondo un autorevole giornale francese, il principe Napoleone, ritornato a Parigi, ha avuto parecchie conferenze con l'Imperatore a Saint-Cloud, e ha portate dall' Italia, per sottomettergli, diversi progetti riguardanti Firenze e Roma.

Il ministero Menabrea pare che insista così come può, per il richiamo del corpo d'occupazione; ma il governo imperiale non ha orecchie che per la curia romana, la quale fa le viste di temer sempre un attacco dei garibaldini, o peggio dei mazziniani.

- Abbiamo da Venezia che le trattative fra l'Austria e l'Italia circa una revisione del trattato commerciale sono bene incamminate. Il governo austriaco accorderebbe al nostro delle forti riduzioni di transito sulle merci che percorrono la via del Brennero, le quali costano ora più del trasporto per la via di Trieste. L' Italia dal canto suo farebbe pure qualche concessione all' Austria.

- Il giornale spagnuolo La Politica afferma che l'ex-re consorte, Francesco Borbone, ha sollecitato a Roma il divorzio dell'ex-regina Isabella.

Noi deploriamo, continua quel giornale, per il decoro della nazione che ha visto in trono quella donna, che si dia spettacolo all' Europa degli scandali che hanno condotto il popolo spagnuolo alla risoluzione estrema.

- Ecco un nuovo tratto generoso del cuora paterno di Pio IX. Con sovrano rescritto ha egli testè promosso al grado di luogotenente il prode zuavo che durante il conssitto avvenuto l'anno scorso innanzi la casa Ajani rese cadavere con replicati colpi di baionetta la infelice Giuditta Arquati, incinta da varii mesi !!!

- Leggesi nell' Opinione:

L'on. Pasini, ministro de' lavori pubblici, sarà a Firenze il giorno 3 per prendere possesso del suo portafoglio.

E più oltre:

Ci viene annunziato che al Ministero dell'interno si sopprime la Direzione superiore d'amministrazione, e che il marchese del Carretto è perciò messo in disponibilità.

- Leggiamo nella Gazz. di Torino:

Siamo assicurati che l'on. Lanza, al primo ria prirsi delle sedute della Comera, annunzierà un' interrellanza diretta al signor ministro delle finance, intorno all'emissioni dell'obbligazioni della regia cointeressata per l'appalto dei tabacchi.

- Il commendatore Barbolani, compiuta la sue missione, è rientrato, come l'avevamo preanunziato, ieri l'altro in Firenze, e vi ha ripreso l'esercizio delle sue funzioni di segretario generale al ministero degli esteri.

- Sappiamo che il generale Piannell ha ricevuto da S. M. il Re di Prussia il gran Cordone dell' Aquila rossa. Il conte Taverna, capitano di Stato maggiore, che su ultimamente in missione a Berlino, ebbe la croce di cavaliere dello stesso ordine.

- Per quel che vale riferiamo ció che scrive l'International:

Il governo italiano ha espresso al gabinetto austriaco il desiderio di vederlo interporsi onde ottenere dagli ex-sovrani di Toscana e di Modena l'abbandono dei loro titoli rispettivi. Il gabinetto di Vienna avrebbe risposto che una simile questione non poteva essere l'oggetto d'un negoziato diplomatico, stanteche quei titoli debbono ritenersi come privati e che per sè stessi non implicano alcun diritto o pretensione sulle provincie da essi designate.

Ignorasi se il governo italiano si crederà soddisfatto di tale risposta e sopratutto non si sa se cotali insinuazioni non sieno il principio di difficoltà abilmente preparate dalla Russia per occupare l'Austria dal lato dell'Italia.

- L'Etendard ci dice che suor Patrocinio ha lasciato il convento delle Carmelitane di Bajona, ove erasi rifugiata, per recarsi a Pau.

- Scrivono da Torino alla Perseveranza: Scrivendovi non so tacervi delle mene d'ogni genere che si fanno attorno al Re per indurlo a propositi estraparlamentari, quale sarebbe il fargli cam- | 4 a 4 1/4.

biar Ministero alla vigilia dell'apertura delle Camere. Il linguaggio dei nostri gioronti va n'avrà già negli scorsi giorni avvortito: per fortuna che la Corona non prende qui soltanto i suoi consigli, che altrimenti ne vedremo di belte.

- Il World di Nuova-York, l'organo più accreditato della democrazia americana, conchiudeva un lungo articolo sulla questione spagnuola colle se-

stirpe reale, non è facile scorgere eve potrebbe tro-

guenti parole: · So la Spagna deve avera un re, ed un ra di

vare un candidate alla sua corona più degna di Amedoo di Savoia. Questo principa, il quale, sia per parte della sua Casa paterna di Savoia-Carigoano che per la sua Casa moterna d' Austria, ha diritti presuntivi al trono di Spagos, è ancor più commendevole per le sue qualità personali e per la sua fama che per pretese dinastiche. Egli diè prove evidenti di valore nel breve corso della guerra del 1866, ed ha dimostrato finora intelligenza le dignità in tutti i suoi atti, sì nella vita pubblica che privata.

Coloro i quali attribuiscono al destino una parte importante nella direzione degli affari si degli uomini che degli Stati, penseranno che a questo giovane principe più giovi appartenere ad una famiglia molto più avventurata che non è la famiglia detta proverbialmente fortunata degli Ausburgo.

#### Dispacci telegrafici. AGENTIA STEPANT

Firenze, 30 Ottobre

Madrid 28. Fra breve la Gazzetta pubblicherà un decreto per la sottoscrizione del prestito di un miliardo di reali che si destinerà a soddisfare le obbligazioni attuali.

Alcuni democratici, membri del municipio, presentarono una proposta in cui biasimano il governo per avere emesso una opinione ufficiale sulla forma di governo.

Il Municipio discuterà questa proposta probabilmente domani.

Madrid, 29 Fu pubblicato decreto pel prestito di 520 milioni di franchi. La sottoscrizione pubblica si aprirà l'11 novembre e si chiuderà il 25.

Il prestito si farà mediante un' emissione di buoni del Tesoro al corso di 80 coll' in-

teresse del 6 p. 010.

Verrà ammortizzato annualmente nel periodo di 20 anni e sarà garantito sopra beni ammortizzati e su quelli della Corona.

Pietroburgo 29. Il Giornale di Pietroburgo pubblica un articolo intitolato: Guerra o Pace, in cui indica la possibilità che la pace sia mantenuta malgrado tutti i preparativi di guerra. Conchinde dicend.: «Se la Francia trionfasse, passerebbe il Reno, e se il Posen insorgesse, l'insurrezione si estenderebbe nella Polonia. In questo caso l'esercito Russo dovrebbe ristabilire l'ordine. Il movimento nazionale Russo svilupperebbesi prontamente ed energicamente nel giorno in cui le aquile francesi penetra sero nella Germania e risvegliassero i ricordi del primo impero ..

Roma 28. La notte scorsa a Grottaferrata, nella campagna Romana, una banda di briganti entrò nella villeggiatura degli altievi del Collegio Scozzese di Roma.

Catturò il vice direttore abate Campbell e lo condusse nei monti vicini imponendoli una taglia di oltre cento mila lire.

Odo Russel sta facendo pratiche attive presso il Governo Romano che spedi distaccamenti di gendarmi e di legionari ad inseguire i briganti.

#### NOTIZIE DI BORSA. Atarigi 29 ottobre

| ŀ | Rendita    | francese.          | 3   | 010  |     |     |      |      |   |   |   | 70.55  |
|---|------------|--------------------|-----|------|-----|-----|------|------|---|---|---|--------|
|   |            | italiana           | 5   | 010  |     | *   |      |      |   | , | • | 54.75  |
|   |            |                    | Ţ   | Vale | ori | di  | uers | (ii) |   |   |   |        |
|   | Ferrovie   | Lombar             | do  | Ver  | ete | 2   |      |      |   |   |   | 416    |
|   | Obbligazi  | oni •              |     |      | 20  |     |      |      | * |   |   | 218.50 |
|   | Ferrovie   | Romane             |     |      |     |     | •    | •    | ٠ |   | * | 44.—   |
|   | Obbligazi  | oni »              |     |      |     |     |      |      |   | 4 |   | 115.75 |
|   | Ferrovie   | Vittorio           | E   | nen  | uel | 8   |      |      |   |   |   | 45     |
|   | Obbligazi  | oni Ferr           | ovi | e M  | егі | dio | nali | i    |   |   |   | 136    |
|   | Cambio s   | oll' Itali         | 2   |      |     |     |      |      |   | 4 | 4 | 6 3 8  |
|   | Credito II | aobili <b>ar</b> e | fra | BCO  | S 🛊 |     |      |      |   |   |   | 280.—  |
|   | Obblig. d  | ella Reg           | ia  | dei  | ta. | bac | chi  |      |   | • |   | 417    |
|   |            |                    |     |      |     |     |      |      |   |   |   |        |

Firenze del 29.

Rendita lettera 57.80-denaro 57.77; (fine novembre 57.95) - Oro lett. 21.36 denaro 21.35; Londra 3 mesi lettera 26.87 denaro 26.84; Francia 3 mesi 106. — denaro 106. 718.

Vienna 29 ottobre

Londra 29 ottobre Trieste del 29.

Amburgo 84.85 a 85.— Amsterdam 96.75 a 97.— Augusta da 96.25 a 96.50; Berlino -. - a-. - Parigi 45.80 a 45.90, 11.42.45 a 42.60, Londra 115.50 a 115.85 Zecch. 5.50 a 5.50 t12; da 20 Fr. 9.25 a 9.26 -Sovrane 41.62 a 11.65; Argento 113.75 a 114.— Colonneti di Spagna-.-- 2-.-- Talleri-.-- 2-.--Metalliche 57.12 112 a -; Nazionale 62.50 a -.-Pr. 1860 84.75 a -.-; Pr. 1864 -.- a --.-Azioni di Banca Com. Tr. -; Cred. mob. 211.- a -. Prest. Trieste -.- a -.-; -.- a -.-

Vionna del 62.50 Pr. Nazionale . . do 84.40 84.90 4860 con tott. • [57.30-58.50] 57.30-58.60 Metallich, 5 p. 010 788 786.-Aziom della Banca Naz. 212.40 209.80 del cr. mob. Aust. • 4:5.60 115.70 Londra . . , . . . 5.80 5 10 5.50 Zecchini imp. . . . 113.75 113.85 Argento . . . . .

PACIFICO VALUSSI Direttore e Gerente responsabile C. GIUSSANI Condirations

#### ISTITUTO PRIVATO

Col giorno 4 novembre p. v. si aprirà l'Istituto Convitto De Paola che ora trovasi in Borgo Bersaglio N. 2314 rosso. la esso istituto si compartirà l' istruzione esclusivamente privata delle quattro classi Elementari, delle tre Tecniche inferiori e delle cinque Ginnasiali; si daranno pure lezioni di declamazione, di disegno, di lingua Francese e Tedesca. All'ingresso si assoggetteranno all'esame d'ammissione quegli alunni che pel passato appartennero ad altri Istituti e scuole private. Non si accetteranno poi quegli studenti, cui alle pubbliche scuole non fa accordato il passaggio in più di due materie. Gli ammessi potranno fare i loro relativi esami nel suddetto Istituto, che saranno presieduti da una speciale Commissione.

I convittori sono tenuti a portare tutto il corredo necessario per la stanza da letto, come pure possta e salvietta. Per scuola e dozzina, consistente in cibi abbondanti e sani, con vino, la pensione dell'anno scolastico è di It. L. 700.- da pagarsi in due rate antecipate; l'una in Novembre, l'altra in Aprile. Semestre incominciato si considererà semestre finito, eccepito il caso di lunga malattia o meritata espulsione. — L' annua pensione per gli alunni esterni delle scuole Tecniche o Ginnasiali sarà di It. L. 200.pagabili in quattro rate antecipate, Novembre, Gennaio, Aprile e Giugno - Tutti quelli che intendessero di frequentare il suddetto Istituto siasi come Convittori, siasi come Esterni, sono vivamente pregati di presentarsi entro Cttobre corr. al Direttore che definitivamente trovasi nel locale suddetto. --Il sottoscritto insieme ai suoi maestri coadintori s' impegaeranno con gran fervore nell' impartire si loro allievi un' educazione intellettuale, morale e civile e si attenendono che le loro sollecitudini possano essere esperimentate da un bel numero di alumi.

GIUSEPPE DE PAGLA.

#### FELICE GIRARDINI

Se mai fu vero il detto --- morte fura i migliori - ce lo constatò la inattesa infausta mancanza del concittadino Felice Girardini.

Quando allo infausto annunzio della morte di un uomo, il dolore, il sentito dolore sì diffonde in tutta intera la città, e aduna intorno al suo feretro numeroso corteggio che vuole dar l'ultimo addio al collega, al benefattore, all'amico, al patriota; - quando la mestizia investe ogni anima onesta e ne la deplorare la somma sventura, la irreparabile perdita, non sarà sospetta la penna che di quell'uomo traccia brevemente la vita.

Felice Girardini pacque in Udine nel Gennajo 1829 da onorata famiglia. Di animo docile e gentile, amanta dello studio e diligente discepolo, egli percorse diffilato le scuole finche nel 1846 venne licenziato quale Perito Agrimensore dalla Università di Padova.

Terminata la carriera degli studii, s'impalmò all'avvenente e onesta Luigia Peressini, dal cui conqubio ebbesi varia prole.

Nel 1862 gli fu affidata l'Agenzia delle Assicurazioni Generali di Venezia, mansione delicata ed importante; dal che facilmente se ne deduce la meritata stima in che era egli tenuto. Il compito assegnatogli

disimpegno con tale attività ed esattezza da sorprendere il più scrupoloso tenitore di libri. Il suo laborioso e integerrimo operato fu caparra a prò della famiglia, essendochè la Direzione delle Assicurazioni, a quanto si dice, sarebbe intenzionata premiare l'opera di lui passando l'Agenzia alla in-

consolabile vedova. E qui non si può a meno di tributarle i più alti sensi di omaggio e di lode, chè con magnanima azione premierebbe la onoratezza e. l'assiduità, porgendo efficace campo d'incoraggiamento e l'emulazione agli operosi ed agli onesti.

Felice Girardini era di carattere vivace e spiritoso. L'umorismo è indubbia caratteristica di studio e di sapere. La sua compagnia e il suo brillante conversare lo facevano ricercato alle comitive ed agli amici.

Eccellente patriota, visse con quella calma e sicura fede nel compimento de' destini d'Italia da non lasciarlo nemmeno per un istante dubitare; per cui vivava sicuro nell'avveniro della patria ch'egli tanto amava. Fu sempre largo di offerte a benefizio di ogni opera patriotica, ed a sollievo della povertà.

Integercimo dell'animo, previdente, umile e fermo ad un tempo, cordiale cogli amici, cortese con tutti, era Felice Girardini uno di quegli nomini ai quali la stessa malvagità consente ammirazione e in cui non trova addentelato la maidicenza.

In mezzo all'attivo lavoro, nel fiore della virilità, quando più gli arrideva fortuna, crudele e straziante morbo venno a rapira un'essere che in sè capiva ogni dote di bece e ch'era generalmente amato.

Dopo il meriggio del 22 Ottobre 1858 morira in Udine Felice Girardini, lisciando in terra imperitura eredità di affetti, e viva luce d'imitazione e di esempio. C, B,

## ANNUNZI ED ATTI GIUDIZIARII

N. 15723 del Protocollo - N. 98 dell'Avviso Direzione Compartimentale del Demanio e Tasse sugli affari in Udine AVVISO D'ASTA

per la vendita dei beni pervenuti al Demanio per effetto delle Leggl 7 Luglio 1866, N. 3036 e 15 Agosto 1867 N. 3848

Si fa noto al pubblico che alle ore 10 ant. del giorno di lunedi 16 novembre 1868, in una delle sale del locale di residenza di questa Direzione, alla presenza di uno dei membri della Commissione Provinciale di sorveglianza, coll' intervento di un rappresentante dell' Amministrazione finanziaria, si procedera ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore dell'ultimo migliore offerente dei beni infradescritti.

### Condizioni principali

1. L'incanto sarà tenuto per pubblica gara col metodo della candela vergine e separatamente per ciascun lotto.

2. Nessuno potrà concorrere all' asta se non comproverà di aver depositato a garanzia della sua offerta il decimo del prezzo estimativo nei modi determinati nelle condizioni speciali del Capitolato.

Il Preside all' asta è inoltre autorizzato a ricevere depositi al momento degl' incanti a sensi e giusta le modalità portate dalla Circolare 11 marzo 1868 N. 456 della Direzione

Generale del Demanio e delle Tasse sugli affari.

Il deposito potrà essere fatto anche in titoli del debito pubblico al corso di borsa pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno del giorno precedente a quello del deposito, od in titoli di nuova creazione al valore nominale.

3. Le offerte si faranno in aumento del prezzo estimativo dei beni non tenuto calcolo del valore presuntivo del bestiame, delle scorte morte e delle altre cose mobili esistenti sul fondo e che si vendono col medesimo.

4 La prima offerta in aumento non potrà eccedere il minimum fissato nella colonna 10. dell'infrascritto prospetto.

5. Saranno ammesse anche le offerte per procura nel modo prescritto dagli art. 96 97, e 98 del Regolamento 22 Agosto 1867 N. 3852.

6. Non si procederà all'aggindicazione se non si avranno le offerte almeno di due concorrenti.

7. Entro 10 giorni dalla seguita aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà depositare i cinque per cento del prezzo d'aggiudicazione in conto delle spese e tasse di trapasso. di trascrizione e d'iscrizione ipotecaria, salva la successiva liquidazione.

La spesa di stampa, di affissione e di inserzione nei giornali del presente avviso starà a carico dei deliberatarii per le quote corrispondenti ai lotti loro rispettivamente agciudicati.

8. La vendita è inoltre vincolata all' osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei rispettivi lotti; quali capitolati, nonche gli estratti delle Tabelle e i documenti relativi, saranno visibili tutti i giorni dalle ore 9 antimerid. alle 4 pomerid. negli uffici di questa Direzione compartimentale dei Demanio e delle Tasse.

9. Le passività ipotecarie che gravano lo stabile, rimangono a carico del Demanio; e per quelle dipendenti da canoni, censi, livelli ecc., è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d'asta.

10. L'aggiudicazione sarà definitiva, e non saranno ammessi successivi aumenti sul

prezzo d'asta.

AVVERTENZA

Si procederà a termini degli articoli 197, 205 e 461 del Codice penale Austriaco contro coloro che tentassero impedire la libertà dell' asta, od allontanassero gli accorrentcon promesse di danaro o con altri mezzi si violenti, che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del codice stesso.

| 1472 1489 U<br>1473 1401<br>1475 1402<br>1475 1403 |                 | Chiesa di S. G. Batt.<br>di Remanzacco<br>Chiesa di S. Lorenzo<br>di Bugnins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Araiorio con gelsi, detto Stradone, in map. di Udine (Esterno) al n. 347, coll rend. di l. 48.63  Araiorio arb. vit. detto Comunale, in map. di Bugnins al n. 1156, colla rendi lire 32.08  Aratorio arq vit. detto Diania, in map. di Bugnins al n. 1174, colla r. di l. 5.3                                                  | E.           | egale<br>(A (C.)<br>22 80 | in antic<br>mis. loc<br>Pert.   E | Lire        | į C. | delle of | Terte    | al prei<br>d'inca<br>Lire | nto |         | al  | _ OSSOI VARIUUI        |
|----------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------|------|----------|----------|---------------------------|-----|---------|-----|------------------------|
| 1472 1489 U<br>1473 1401<br>1475 1403              | Udine (Esterno) | Chiesa di S. G. Batt.<br>di Remanzacco<br>Chiesa di S. Lorenzo<br>di Bugnins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Argiorio con gelsi, detto Stradone, in map. di Udine (Esterno) al n. 347, coll rend. di l. 48.63  Argiorio arb. vit. detto Comunale, in map. di Buggins al n. 1156, colla rend di lire 32.08  Argiorio arg. vit. detto Diania, in map. di Buggins al n. 1174, colla r. di l. 5.3                                               | E.           | egale<br>(A (C.)<br>22 80 | mis. loc<br>Pert. ¡ E             | Lire        | [ C. | Lire     | i C.     | d' inca                   | nto | tri mob | ili |                        |
| 1472 1489 U<br>1473 1401<br>1474 1402<br>1475 1403 | Udine (Esterno) | Chiesa di S. G. Batt.<br>di Remanzacco<br>Chiesa di S. Lorenzo<br>di Bugnins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Argiorio con gelsi, detto Stradone, in map. di Udine (Esterno) al n. 347, colle rend. di l. 48.63  Argiorio arb. vit. detto Comunale, in map. di Buggins al n. 1156, colla rend di lire 32.08  Argiorio arg. vit. detto Diania, in map. di Buggins al n. 1174, colla r. di l. 5.3                                              | 1            | 22 80                     |                                   | İ           |      |          |          |                           | C.  | Lire    | ı C |                        |
| 1473 1401<br>1474 1402<br>1475 1403                |                 | di Remanzacco<br>Chiesa di S. Lorenzo<br>di Bugnins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Aratorio arc. vit. detto Comunale, in map. di Bugnins al n. 1156, colla rendi lire 32.08  Aratorio arg. vit. detto Diania, in map. di Bugnins al n. 1174, colla r. di l. 5.3                                                                                                                                                   | a.   *       |                           | 12 2                              | 1813        | 18   | 181      | 32       | 10                        |     |         |     |                        |
| 1473 1401<br>1474 1402<br>1475 1403                |                 | di Remanzacco<br>Chiesa di S. Lorenzo<br>di Bugnins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Aratorio arc. vit. detto Comunale, in map. di Bugnins al n. 1156, colla rendi lire 32.08  Aratorio arg. vit. detto Diania, in map. di Bugnins al n. 1174, colla r. di l. 5.3                                                                                                                                                   | a.   *       |                           | 12 2                              | 1813        | 18   | 181      | 32       | 10                        | 11  |         | 1   |                        |
| 1474 1402<br>1475 1403                             | Camino          | Chiesa di S. Lorenzo<br>di Bugnins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aratorio arb. vit. detto Comunale, in map. di Buggins al o. 1156, colla rendi lire 32.08  Aratorio arg. vit. detto Diagia, in map. di Buggins al o. 1174, colla r. di l. 5.3                                                                                                                                                   | d.           |                           |                                   |             | 1    |          |          |                           |     |         | -   |                        |
| 1474 1402<br>1475 1403                             | *               | di Bugoins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | di lire 32.08  Aratorio ara vit. detto Diania, in map. di Bugnins al n. 1174, colla r. di l. 5.3                                                                                                                                                                                                                               | 1 4          |                           |                                   | 1           | 1 1  |          |          |                           | 11  |         | Ι,  |                        |
|                                                    |                 | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Aratorio arq vit. detto Diania, in map. di Bugnins al n. 1174, colla r. di l. 5.5                                                                                                                                                                                                                                              |              | 70 40                     | 17 0<br>7 8                       | 929<br>295  | 93   | 92       | 99       |                           | 11  | ,       | ľ   |                        |
|                                                    | ` <b>&gt;</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 4 40 A 1 A 1 A 1 B - A 1 - A 1 - C                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8 —          | 78                        | 7.8                               | 295         | 53   | 29       | 55       | 10                        |     |         | П   |                        |
|                                                    |                 | , and the second | Casa d' affitto con Corte ed Orto, sita in Bagains al vil. n. 9, ed anagrafic                                                                                                                                                                                                                                                  | 0            | 1500                      |                                   | RAL         | 99   | KG       | 49       | 10                        |     |         |     | ]                      |
|                                                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | n. 205, in map. di Bugnins ai v. 1133, 2036, colla compl. rend. di l. 14.3 Aratorio arb. vit. detto Del Molin, in map. di Bugnins al n. 1314, colla r. di l. 7.1 Aratorio arb. vit. detto Saccon, in map. di Bugnins al n. 1316, colla r. di l. 2.8 Prato, detto Comugna, in map. di Bugnins al n. 1349, colla rend. di l. 7.0 | 8 1          | 05 _                      | 40 4                              | 487         | 49   | 48       | 75       | 10                        |     |         |     | La Casa e l'Ort        |
| 1476 1404<br>1477 1405                             | : 1             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Aratorio arb. vit. detto Saccon, in map. di Bognins al n. 1316, colla r. di l. 2.8                                                                                                                                                                                                                                             | 4 -          | 41 20                     | 4 1                               | 215         | 02   | 21       | 75<br>50 | 10                        | 1   |         |     | costituenti il lotto n |
| 1478 1406                                          |                 | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Prato, detto Comugus, in map. di Buguins al n. 1349, colla rend. di l. 7.0                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 1          | 47 60                     | 14 70                             | 603         | 68   | 60       | 37       | 10                        |     |         |     | 1475 sono gravati d    |
| 1479 1407                                          | , ,             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Linea de civila aditaziona con Usto aro. Vil. con Cortila e audessa labor chen                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                           |                                   | 1           | 1 1  |          |          |                           |     | i       | j . | servită di passaggio.  |
|                                                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | per Aja, Stalla e Frenile, in map. di Buguins al n. 1122, colla r. di l. 19.0                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 5 30                      | — <b> </b> 53                     | 635         | 79   | 63       | 48       | 10                        | 11  |         |     |                        |
| 1480 4544                                          | Rivolto         | di Lonca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Prati, desti Maschintto o Tarcodizza, Arzillar e Seda, in map. di Lonca ai e<br>290, 297, 317, colla compl. rend. di l. 10.19                                                                                                                                                                                                  | 1 2          | 12 20                     | 21 29                             | 410         | 37   | 41       | 04       | 10                        |     |         |     |                        |
| 1481 1545                                          |                 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Aratorio arb. vit. detto Val o Giustizia, in map. di Lonca al n. 431, col rend. di l. 3.08                                                                                                                                                                                                                                     | la           | 36 70                     | 3 67                              | 203         | 88   | 20       | 39       | 10                        |     |         |     |                        |
| 1482 1546                                          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Aratorii arb. vit. detti Brolo, Val e Beorchia, in map. di Lonca ai n. 407, 422, 478, colla compl. rend. di l. 5.75                                                                                                                                                                                                            | <b>/-</b>  _ | 78 20                     | 7 82                              | 417         | 09   | 41       | 71       | 10                        |     |         |     |                        |
| 1483 1547                                          | •               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Aratorio, ed Aratorii arb. vit. ed Orto, detti Carinola, Della Croce o Losca Val, in map. di Lonca ai n. 338, 102, 359, 39, colla compl. r. di l. 7.3                                                                                                                                                                          | ,            | 1 1 1                     | ſ                                 | 1           |      |          |          |                           |     |         |     |                        |
| 140214940                                          | _               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Aratorio arb. vit. detto Lesia, in map. di Lonca al n. 355, colla r. di l. 3.5                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 —          | 37 60                     | 8 55                              | 245         | 21   | 24       | 52<br>54 | 10                        |     |         |     |                        |
| 1484 1548<br>1485 1549                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Aratorii arb. vit. con gelsi, detti Penchis, Della Madonna, in map. di Lonca a                                                                                                                                                                                                                                                 | 11           | 1 1 1                     | 1                                 |             |      |          |          |                           |     |         |     |                        |
| 1400 1030                                          | - 1             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | n. 384 porz. 390, 384 porz. 384 porz., cella compl. rend. di l. 24.45                                                                                                                                                                                                                                                          | 1            | 41 60                     | 14 116                            | 1087<br>403 | 31   | 108      | 73       | 10                        |     |         | ,   | 1                      |
| 1486 1551                                          |                 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cara rustica, in map. di Lonca al n. 72, colla rend. di l. 9.36                                                                                                                                                                                                                                                                |              | -40                       | - 104                             | 403         | 29   | 40       | 133      | 10                        | 1   |         | 1   |                        |

LAURIN.

#### N. 891 MUNICIPIO DI LESTIZZA Avviso di Concorso.

A tutto il 45 novembre p. v. resta aperto il concorso al posto di Meestra in Lestizza cui è annesso l'annuo stipendio di it. l. 335.

Le aspiranti dovranno insinuare le loro domande a quest' ufficio a termini di legge, e la nomina spetta a questo Consiglio.

Lestizza il 23 ottobre 1868. Il Sindaco N. FABRIS.

N. 815 Provincia di Udine Distretto di S. Daniele. GIUNTA MUNICIPALE DI FAGAGNA Avviso di Concorso.

## Approvata del Consiglio Comunale nella tornata 25 luglio p. p. la pianta del per-

sonale insegnante per questo Comune, si rende noto che a tutto 15 novembre p. v. resta aperto il concorso per i posti in calce indicati e per il triengio 1868-69, 1869-70, 1870-71. Gli aspiranti presenteranno le loro

istanze a questo Municipio corredate a norma delle vigenti leggi. Gli obblighi del personale insegnante

sono specificati nel capitolato ostensibile in questo Municipio. La nomina è di spettanza del Consi-

glio Comunale. Fagagna, 20 ottobre 1868.

> Il Sindaco BURELLI D.

La Giunta Ciani F., Missans P. Toffoli P., Di Fant G. M.

Il Segretario Ciani C.

Scuola elementare minore maschile.

1. Classe I. II. III. Maestro-a Fagagna, annuo stipendio it. l. 650 con l' obbligo della scuola serale.

2. Classi I. II. III. in Ciconico, Villalta e Madrisio con Battaglia, annuo stipendio per ciascheduna it. I. 500 con l'obbligo della scuola serale.

Scuola elementare minore femminile. 3. Classe I. II. III. Maestra in Fagagna, annue stipendio it. l. 450.

N. 398 Distretto di Udine Provincia di Udine MUNICIPIO DI TAVAGNACCO Avviso di Concorso.

A tutto il giorno 5 novembre 1868

resta aperto il concorso al posto di Maestra, in questo Capo Comune, di una scuola inferiore mista verso l'annuo stipendio di it. 1. 500 pagabili in rate trimestrali postecipate.

Le istanze dovranno venire insinuate a questo Municipio, corredate dai documenti di legge.

La nomina è di competenza del Consiglio Comunale.

Tavagnacco li 15 ottobre 1868.

Il Sindaco CARLO Ing. BRAIDA.

#### Muntelpio di Teor

Appiso di Concorso.

A lullo 15 novembre p. v. viene prorogato il concorso al posto di Maestra elementare minore femminile di Teor coll'annuo stipendio di l. 366, nonchè quello di Maestra elementare minore maschile e femminile di Rivarotta coll'assegno annuo di l. 550.

Le istanze corredate dai documenti a termini di legge saranno prodotto a questo Municipio.

La nomina è di spettanza del Consiglio Comunale. Teor li 21 ottobre 1868.

> Il Sindaco G. B. FILAFERRO

La Giunta Mazzaroli Antonio Della Giusta Geremia

Il Segretario G. Colautti.

N. 7442

**EDITTO** 

Si rende noto che con odierna istanza pari n. dedotta a Protocollo Domenica Biasizzo fu Giovanni di Sedilis, ora dimorante a Tarcento revocò ogni, e qualunque mandato di procura al proprio fratello Antonio Biasizzo fu Giovanni detto Madrizzan pure di Sedilis.

Locchè si pubblichi come di metado, e per tre volte consecutive nel Giornale di Udine per ogni conseguente offetto di legge.

Dalla R. Pretura Tarcento li 23 ottobre 1868.

> Il R. Pretore SCOTTI G. Morgante

N. 7791

#### **EDITTO**

In rettifica dell' Editto 30 maggio n. 3831, soll' istenza di Ongiro Giuseppe contro Vincenzo e Rosa conjugi Travani, si avverte essere stato espo sto per errore in quello l'indicazion: del mappale n. 608 con discrizione di orto, mentre doveasi indicare casa di pert. 1.36 rend. l. 42.12; prefissi per la subasta li giorni 13, 21 a 28 novembre p. v. dalle ore 10 ant. alle 2 pom. ferme sempre le altre condizioni.

Si affigga il presente nei soliti luogbi di questa sittà ed inserito per tre volte pel Giornale di Udine.

Dalla R. Pretura Pordenone 31 agosto 1868

> Il R. Pretore LOCATELLI

> > De Santi Cano.

#### CONVITTO CANDELLERU

Corso preparatorio alla R. Accademia militare e R. Scuola militare di casalleria, fanteria e marina. Torino, via Saluzzo, N. 33.

Utine, Tip. Jacob s Cohnegue.

per fer 1 impedire in an et Noi avev gistro all della sup Gebinetto in seccor pienamen Pietroburg cia collo mina col co-prussi. sie, in ta l'ordine é pensare ecco che caso previ segnifebb fettamente ticolo per troppo ch un certo zia di cl

proposit

rioni del

rella sull'

umpre pi

.Le ultir

slito di 59

proposta p pshià di N

verno dell'

comincia d

zione spagi

brutte paro

esse si uroi

L'arti telegrafo giungero jeri abbi

mentand

spresso 1

del candida ans soluzio rolgata la gillo, affer rifiuta. Ecc dard: No fiducia che rebbe la co popolo spag principe rip veri ed al the ragione rimostranze verse parti, della Spago Noi abbiame nostra spera gailicato ne

STUDII

lons in ness

ioglesb, se t

Napoli.

Non seguir colla scorta d del Meunier, getto sul qua me lo provò Nuova Antolo Darwing. I fe buoni e deve

scienza; ma a immulabilità p essere chiusa zione, no que trimo dere vi

Prima di quel d integnerà